

### ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E RIFORMA DELLA REGIONE

#### SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D. LSG 81/08 ART. 26 COMMA 3

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DMR
PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA

# ENTITA' APPALTANTE PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PREVISIONE E PREVENZIONE RISCHI

Il Datore di Lavoro Ing. Antonio Quartu



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

| REVISIONI E/O AGGIORNAMENTI |               |                      |             |     |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----|------|
| Professionista incaricato   | Collaboratori | DATA                 | DESCRIZIONE | ED. | REV. |
| Ing. Franco Bacci           | Ottantuno Srl | 17 SETTEMBRE<br>2013 | D.U.V.R.I.  | 01  | 00   |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 2 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze relativo ai servizi finalizzati alla **FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DMR PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA** è stato redatto dal Datore di Lavoro della Regione, per il tramite del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, ed il coinvolgimento preventivo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in ottemperanza al D Lgs 81/08 art. 26 comma 3.

Il Datore di Lavoro firmerà digitalmente il presente documento ad attestazione della data certa dello stesso.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 3 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO**

### **ENTE APPALTANTE**

| DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE<br>CIVILE<br>SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE<br>RISCHI | Avv. Antonella Giglio                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indirizzo:                                                                                      | Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari        |
| Tel.                                                                                            | 070/6064290                          |
| Fax                                                                                             | 070/6064865                          |
| E Mail                                                                                          | protezionecivile@regione.sardegna.it |

Il Servizio si occupa di previsione dei rischi naturali ed antropici, di prevenzione dei rischi naturali ed antropici e della gestione del Centro funzionale decentrato. Cura l'emissione e la diramazione delle allerte e dei bollettini meteo e il monitoraggio degli eventi in corso con carattere di protezione civile. Gestisce il coordinamento e lo sviluppo della rete regionale di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica in telecontrollo e provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema integrato per le comunicazioni in emergenza.

### **APPALTO**

|   | TIPOLOGIA | DESCRIZIONE                                     |  |  |
|---|-----------|-------------------------------------------------|--|--|
|   | Lavori    | FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI      |  |  |
|   | Servizi   | RADIOCOMUNICAZIONE DMR PER LA PROTEZIONE CIVILE |  |  |
|   | Fornitura | DELLA REGIONE SARDEGNA                          |  |  |
| ٧ | Misti     |                                                 |  |  |

### **IMPORTO GARA E AGGIUDICATARIA**

L'importo della gara e l'aggiudicataria sono riportati nell'allegato K

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 4 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **PREMESSA**

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 relativo all'appalto avente ad oggetto "l'insieme di servizi finalizzati alla migliore funzionalità e conservazione del complesso di strutture, apparati e attrezzature costituenti la rete radio della Regione Autonoma della Sardegna".

### **SCOPO**

Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto:
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell'Amministrazione Regionale ed eventuale pubblico esterno;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

### **FINALITÀ**

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla stazione appaltante in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure:
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 5 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale dell' Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie nei locali dell'Amministrazione Regionale. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Il documento di valutazione dei rischi indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto in fase di appalto può necessitare di essere successivamente aggiornato/integrato in relazione ai rischi interferenziali connessi con le varie specificità dei siti di installazione ed erogazione del servizio.

L'aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi sarà redatto a carico del Datori di Lavoro. L'Aggiudicataria potrà proporre l'aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, e comunque prima della consegna, nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il RSPP della Committente o, su comunicazione e richiesta preventiva, dell'Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle consequenti soluzioni individuate.

Si precisa fin d'ora che, stante la possibilità che, durante i due anni di durata del contratto, potrebbero entrare a far parte della "rete radio regionale" ulteriori beni, oltre quelli indicati negli allegati A e B del disciplinare di appalto, non si esclude che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi debba successivamente essere aggiornato/integrato in relazione ai rischi interferenziali connessi con le varie specificità dei siti di dislocazione dei beni acquisiti e dell'erogazione dei servizi.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'Aggiudicataria e delle Amministrazione Regionale contraente. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, l'Amministrazione Regionale, quale contraente, e l'Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica e resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di lavoro di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il Datore di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna metterà a disposizione dell'Aggiudicataria, su specifica richiesta della stessa, il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08. Parimenti, l'Aggiudicataria, su specifica richiesta, metterà a disposizione del Datore di Lavoro della Regione il suo documento di valutazione dei rischi, al fine di rendere possibile ogni azione di coordinamento, prevenzione e protezione dei rischi.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 6 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

*17 SETTEMBRE 2013* 

# **DEFINIZIONI ED ACRONIMI**

| appalti pubblici di<br>forniture | appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c .9 D.Lgs. 163/2006);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| appalti pubblici di<br>servizi   | appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| concessione di<br>servizi        | contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| contratto misto                  | contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rischi interferenti              | il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole ammini-strazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs 81/08) soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08; |
| committente                      | soggetto titolare degli obbligni di cui ali art. 26 dei D.Egs 61/06,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| luoghi di lavoro                 | luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DUVRI                            | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stazioni appaltanti              | l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.L.gs.163/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rischi interferenti assuntore    | tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; soggetto affidatario del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| assantore                        | 1 coggette amadiane del cervicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nell'allegato A sono riportati i disposti in materia di appalti di forniture di beni e/o servizi del D.Lgs. 81/08 e le norme correlate.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 7 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA**

### Obblighi Datore di Lavoro committente.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 26 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
  - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

### Idoneita' tecnico professionale

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, in base alle disposizioni di cui all'allegato XVII del D Lgs 81/2008, le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
   14 del presente decreto legislativo
- 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 8 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



SARDEGNA - ANNO 2013 D.U.V.R.I.

17 SETTEMBRE 2013

Ed. 01 - Rev. 00

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

# <u>L'allegato B riporta un fac simile del modulo per il riporto delle INFORMAZIONI DA FORNIRSI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.</u>

Qualora durante lo svolgimento delle misurazioni periodiche dell'emissione di onde elettromagnetiche da parte degli apparati radio dovesse risultare un superamento della soglia di pericolosità indicata dalle normative in vigore, la ditta aggiudicataria, nel comunicare al competente ufficio dell'Amministrazione i risultati della misurazione effettuata, dovrà dare conveniente risalto al fatto che si è registrato un superamento delle soglie di sicurezza in relazione all'inquinamento elettromagnetico del sito cui si riferiscono le misurazioni.

### Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- c) **informandosi** reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

### Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

### **ESCLUSIONE OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI**

| mera fornitura senza posa in opera, installazione e montaggio salvo i casi in cui siano          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura, quali ac |
| es. consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;                        |
| servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante            |
| intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante    |
| per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;                               |
| servizi di natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuat      |
| presso la stazione appaltante.                                                                   |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 9 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la prestazione, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, di un insieme di servizi, gestiti in modo integrato e coordinato, finalizzati alla migliore funzionalità e conservazione del complesso di strutture, apparati e attrezzature costituenti la rete radio DMR della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere effettuate dalla ditta aggiudicataria nella piena osservanza di tutte le norme relative alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, alle assicurazioni contro gli infortuni e ad ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso d'esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori.

Nell'allegato J al momento della stipula del contratto, saranno riportati il contratto di appalto e il disciplinare di gara, con i relativi allegati, in cui si riporterà l'elenco gli immobili e degli apparati costituenti la rete radio regionale e la descrizione dettagliata dei lavori da eseguire.

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con il presente documento unico, vengono fornite ai concorrenti, e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, oltre alle informazioni relative ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare, anche le informazioni relative ai **costi per la sicurezza** che, ove presenti:

- sono determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati:
- sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportati su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto;
- non sono soggetti a ribasso e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Impresa aggiudicataria.

L'Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.163/06, così come modificato dall'art. 8 della L. 123/07, richiede alle stazioni appaltanti che "... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di (......), di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 10 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

Inoltre, nel successivo comma 3.ter, si richiede che "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L'art. 87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo recita: "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

Il riporto analitico dei costi di interferenza viene riportato nel capitolo INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA.

#### Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:

- dell'art 6 della Legge 123/07,
- degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.

# **INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA**

Le informazioni relative al Committente e all'appalto sono riportate nella parte iniziale del DUVRI.

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Viene riportata nel documento <u>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,</u> cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. In essa vengono riportati i dati identificativi del Datore di Lavoro, del RSPP e del Medico Competente, oltre alle strutture competenti per la realizzazione delle misure previste dai documenti di valutazione dei rischi e/o dalle procedure e/o dispositivi emanati dal Datore di Lavoro.

### **ELENCO DEI SITI E DEGLI APPARATI INTERESSATI**

L'elenco dettagliato delle strutture e degli apparati sui quali devono essere eseguiti gli interventi di cui all'appalto, e la relativa dislocazione, sarà riportato al momento della stipula del contratto, nell'allegato J.

Si rammenta inoltre che, oltre che le strutture e i mezzi elencati nel citato allegato, gli interventi di manutenzione di cui all'appalto dovranno riguardare anche ulteriori strutture e apparati che dovessero entrare a far parte della rete radio regionale durante i due anni di durata del contratto.

# **DESCRIZIONE DELLE OPERE**

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al Capitolato e con le caratteristiche tecniche, qualitative definite nel contratto e nell'allegata descrizione dei lavori da eseguire.

L'esecuzione dei lavori deve sempre essere effettuata secondo la regola dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi ed alle strutture in cui sono previsti i lavori di cui al presente appalto.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 11 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) all'esterno dei fabbricati, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell'esecuzione dei lavori;
- b) all'interno dei locali, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

Gli interventi di manutenzione e le rispettive cadenze temporali con le quali gli stessi devono essere effettuati saranno riportati al momento della stipula del contratto, nell'allegato J.

### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

### Misure di coordinamento generali

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione e firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce, inoltre, che il responsabile della sede di lavoro o chi per lui e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori potranno interrompere le lavorazioni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

### Fasi lavorative

Le fasi lavorative oggetto del contratto sono descritte nel disciplinare di gara che farà parte al momento della stipula del contratto, dell'allegato J del presente documento.

La ditta aggiudicatrice, per ogni fase di lavoro, dovrà predisporre apposita documentazione attestante i nomi dei tecnici addetti e la loro qualifica.

# PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SINGOLE FASI

Durante tutte le operazioni di assistenza e manutenzione oggetto del contratto che verranno svolte presso le strutture regionali, è opportuno che i dipendenti della Protezione Civile presenti per motivi di servizio, consistente principalmente nei controlli di adempimento dei servizi appaltati presso le postazioni radio, si mantengano a distanza adeguata dalla zona in cui vengono effettuate le operazioni di manutenzione. Al fine di garantire il rispetto di questa norma generale di sicurezza potrebbe essere utile che il responsabile della struttura interessata (dell'Amministrazione regionale) emanasse, quando necessario, un apposito ordine di servizio.

L'area di intervento deve essere segnalata e, se reso necessario dal tipo di operazioni da svolgere, circoscritta rispetto alle zone limitrofe.

Eventuali lavorazioni che, per le loro caratteristiche tecniche di esecuzione possono rappresentare un rischio per le persone che dovessero transitare nelle zone limitrofe (es.: lavorazioni che possono causare scintille o proiezione di materiali) dovranno essere svolte previa esposizione di un cartello monitore che prescriva di mantenersi a debita distanza dalla zona dei lavori in corso.

Sarà cura dell'Amministrazione appaltante fornire, su richiesta e indicazione dell'appaltatore, i necessari cartelli di avvertimento.

Non si devono realizzare immagazzinamenti non autorizzati di materiali e attrezzature della ditta aggiudicataria del servizio. In caso di necessità potrà essere concordata con il responsabile della struttura l'individuazione di spazi idonei, adeguatamente delimitati e segnalati.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 12 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| II Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

Per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2,00 m rispetto ad un piano stabile) la ditta aggiudicataria dovrà garantire che le attrezzature siano installate in conformità a quanto contenuto nel libretto d'istruzione del fabbricante e transennare perimetralmente le aree sottostanti le zone di lavoro in modo da evitare la presenza, anche casuale, di persone non addette ai lavori. Il personale dovrà essere formato all'uso dei mezzi e dovrà avere a disposizione e utilizzare idonea dotazione antinfortunistica a seconda del tipo di attrezzatura (trabattello, ponteggio, piattaforma elevatrice).

L'aggiudicataria dovrà inoltre allestire apposita segnaletica di sicurezza conforme alle disposizioni di legge e adottare gli accorgimenti necessari ad evitare cadute dall'alto di materiali (montare tavola fermapiedi o altro).

Non è ammesso l'uso di ponteggi mobili posizionati da terzi per altri scopi.

Per l'alimentazione delle proprie apparecchiature elettriche la ditta dovrà utilizzare solo le prese elettriche messe a disposizione dal responsabile del sito e/o dal referente dell'appalto.

### RISCHI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' IN APPALTO

Il committente informa la ditta appaltatrice sulle disposizioni e sulle misure generali sulla sicurezza cui la ditta appaltatrice deve attenersi nell'espletamento dell'appalto, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e i sistemi di emergenza presenti.

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura affidata dal Committente, deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno essere rispettate anche le prescrizioni eventualmente impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicataria è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

Nell'allegato D sono riportate le MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI.

### **RISCHI INTERFERENZIALI**

In questa sede viene rilevata la tipologia di rischi di interferenza legata ai rischi che interferiscono con le attività presenti sul luogo di lavoro.

### Prescrizioni generali di coordinamento per la riduzione dei rischi di interferenza

L'impresa che interviene nelle strutture della Committente deve preventivamente prendere visione della planimetria o della struttura del sito con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, comunicando eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nominati ai sensi degli art. 26 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve essere informato circa il recapito del referente dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | l 5               | Pagina 13 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| II Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

Il Datore di Lavoro dell'Amministrazione contraente deve essere a disposizione dell'Aggiudicataria per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, eventualmente non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Da un esame delle strutture nel loro insieme, degli impianti tecnologici installati, delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle attività svolte, dell'organizzazione del lavoro adottata e tenendo conto della tipologia di lavoro svolto nell'arco della settimana lavorativa, si sono individuate le fonti di pericolo presenti, ed in particolare quelle cui possono essere esposti i lavoratori esterni, con le relative misure di prevenzione da adottare. Sono stati evidenziati i rischi di interferenza, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali di lavoro dall'Appaltatore stesso, con le misure di prevenzione da adottare.

Durante la vigenza del contratto, il presente documento potrà essere integrato tenendo conto di eventuali proposte dell'appaltatore per migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza e sulla scorta di quanto riportato nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Di seguito si elencano i principali fattori di interferenza.

| INDIVIDUZIONE DEI POSSIBILI RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA                                                                                                                               |                        |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---|
| 1 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi                                                                                                                      | di lavoro              | Ø         |   |
| 2 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'esterno dei luogh                                                                                                                       | i di lavoro            | $\square$ |   |
| 3 Previsti interventi sugli impianti                                                                                                                                                       |                        | V         |   |
| 4 Previsti interventi murari                                                                                                                                                               |                        | V         |   |
| 5 Allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, per                                                                                                                              | All'interno della sede | $\square$ |   |
| lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)                                                                                                                                                | All'esterno della sede | Ø         |   |
| 6 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto durante l'orario di la dell'Amministrazione contraente e/o durante l'orario di presenza di                                                  |                        | V         |   |
| 7 Previsto lavoro notturno                                                                                                                                                                 |                        |           | Ø |
| 8 Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio                                                                                                                                     |                        |           |   |
| 9 Previsto utilizzo di attrezzature e di macchinari propri dell'Aggiudicataria                                                                                                             |                        |           |   |
| 10 Previsto utilizzo di attrezzature e di macchinari propri dell'Amministrazione contraente                                                                                                |                        |           | ☑ |
| 11 Previsto utilizzo di installazione di ponteggi/trabattelli/piattaforme elevatrici                                                                                                       |                        |           |   |
| 12 Previsto utilizzo di fiamme libere                                                                                                                                                      |                        |           |   |
| 13 Previsto utilizzo da parte dell'Aggiudicataria di sostanze chimiche pericolose per il personale dell'Amministrazione contraente o per gli utenti dell'Amministrazione contraente stessa |                        |           | Ø |
| 14 Previsto utilizzo di materiali biologici                                                                                                                                                |                        |           | ☑ |
| 15 Prevista produzione di polveri                                                                                                                                                          |                        |           |   |
| 16 Prevista movimentazione manuale di carichi                                                                                                                                              |                        |           |   |
| 17 Prevista movimentazione di carichi con ausilio di macchinari                                                                                                                            |                        |           |   |
| 18 Esistenza di spazi dedicati al carico/scarico di materiali                                                                                                                              |                        |           |   |
| 19 Luoghi di lavoro dotati di specifici percorsi ad esclusivo utilizzo per il trasporto di materiali                                                                                       |                        |           |   |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D: 1:             | Pagina 14 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

*17 SETTEMBRE 2013* 

| INDIVIDUZIONE DEI POSSIBILI RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA                                                                                                                   |                                    |           | NO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----|
| 20 Prevista produzione di rumore                                                                                                                                               |                                    | Ø         |    |
| 21 Prevista produzione di vibrazioni                                                                                                                                           |                                    |           | ☑  |
|                                                                                                                                                                                | Energia elettrica                  | $\square$ |    |
|                                                                                                                                                                                | Acqua                              | $\square$ |    |
| 22 Prevista interruzione delle forniture                                                                                                                                       | Gas                                |           | ☑  |
|                                                                                                                                                                                | Rete dati                          | V         |    |
|                                                                                                                                                                                | Linea telefonica                   |           | ☑  |
|                                                                                                                                                                                | Rivelazione automatica di incendio |           | Ø  |
|                                                                                                                                                                                | Allarme antincendio                |           | ☑  |
| 23 Prevista temporanea disattivazione di sistemi antincendio                                                                                                                   | Idranti                            |           | ☑  |
|                                                                                                                                                                                | Naspi                              |           | ☑  |
|                                                                                                                                                                                | Sistemi di spegnimento             |           | ☑  |
| 24 Prevista temporanea interruzione                                                                                                                                            | Riscaldamento                      |           | ☑  |
| 24 Frevisia temporanea interruzione                                                                                                                                            | Raffrescamento                     |           | Ø  |
| 25 Prevista riduzione dell'accessibilità per utenti disabili                                                                                                                   |                                    |           | ☑  |
| 26 Presente il rischio di caduta dall'alto                                                                                                                                     |                                    |           |    |
| 27 Presente il rischio di caduta materiali dall'alto                                                                                                                           |                                    |           |    |
| 28 Movimento/Transito di mezzi                                                                                                                                                 |                                    | $\square$ |    |
| 29 Compresenza di altri lavoratori                                                                                                                                             |                                    | N         |    |
| 30 Compresenza di utenti dell'Amministrazione contraente                                                                                                                       |                                    | V         |    |
| 31 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, ramp                                                                                                            | pe, ecc.)                          | $\square$ |    |
| 32 Servizio fornito presso edifici soggetti al Controllo di Prevenz                                                                                                            | rione Incendi                      |           | ☑  |
| 33 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili e/o comb                                                                                                            | ustibili                           | $\square$ |    |
| 34 Luoghi di lavoro dotati di illuminazione di emergenza                                                                                                                       |                                    | $\square$ |    |
| 35 Luoghi di lavoro dotati di estintori                                                                                                                                        |                                    | V         |    |
| 36 Possibile utilizzo da parte dei lavoratori dell'Aggiudicataria dei servizi igienici dell'Amministrazione contraente                                                         |                                    |           |    |
| 37 Possibile utilizzo da parte dei lavoratori dell'Aggiudicataria dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) dell'Amministrazione contraente |                                    |           | Ø  |
| 38 Messa a disposizione dei lavoratori dell'Aggiudicataria di depositi/locali specifici/spogliatoi                                                                             |                                    |           | ☑  |
| 39 Presenza di rischio da radiazioni elettromagnetiche                                                                                                                         |                                    | Ø         |    |

Si riporta poi un elenco non esaustivo delle principali misure di sicurezza da adottare per ridurre i rischi dovuti alle possibili interferenze.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 15 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

*17 SETTEMBRE 2013* 

# RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze indirette.

| Interferenza<br>riscontrata:                              | Cause/effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fattore di<br>rischio<br>(PxD) | Provvedimento da adottare:                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da stoccaggio<br>materiali                                | non stabile e non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il personale dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (A.R.) non deve transitare nell'area di stoccaggio dei materiali e/o fornitura. Concordare con l'aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l'aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta. | basso                          | Le modalità di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne. Verificare la superficie di appoggio prima di iniziare lo stoccaggio è buona pratica.                            |
| Da<br>posizionamento<br>di macchinari e/o<br>attrezzature | Posizionamento<br>non stabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il personale dell'A.R. non deve transitare nell'area destinata alle lavorazioni. Concordare con l'aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l'aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta.                                            | basso                          | Apposizione di cartelli<br>monitori e/o emanazione di<br>apposito ordine di servizio<br>per vietare il transito/<br>accesso alla zona<br>pericolosa.                                                                                                                  |
| Da rischio<br>elettrico                                   | corto circuiti Elettrocuzioni Incendio Black out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gli impianti dell'A.R. sono<br>conformi a specifiche<br>norme, verificati e gestiti<br>da personale qualificato.                                                                                                                                                                       | basso                          | Obbligo di utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza con manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici messi a disposizione dall'A.R. secondo le disposizioni sotto riportate. |
|                                                           | Regole di utilizzo degli impianti elettrici A.R.  L'alimentazione elettrica dell'apparecchio dovrà avvenire mediante cavo di alimentazior flessibile multipolare. L'apparecchio dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale differenziale ubicati sul quadro elettrico.  Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve esse adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntal artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commerc realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.  Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 16 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



SARDEGNA - ANNO 2013

17 SETTEMBRE 2013

Ed. 01 - Rev. 00

D.U.V.R.I.

| Interferenza<br>riscontrata:                                                                                                                        | Cause/effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fattore di<br>rischio<br>(PxD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provvedimento da adottare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontrata:  da a mo ec ge ca ali too ce Ca bis pro de so ca II o de isc Co Ov sp Ca de mo Pr all la ec an di qu Al o ac l'ir l'ir Ali di Co co mo | anneggiamenti: questo scopo è nediante l'uso di fi quivalenti; in ness enere allo scopo avi dovranno ess limentazione non e risione, né aggand emento, oli o grass avi di alimentazi isognerà controlla rovvisorie non p eteriorato, esso r ostituito con uno d avi deteriorati è tas cavo elettrico, i s ovrà sempre evita copo l'utilizzazione erivazioni provvis colamenti in plastic collegamenti volan ove indispensabili, pine aventi almentazio ella guaina dei ca nobile e di 70 °C pe ressacavo. Il pres all'interno del corpo a eventuale sconn ccessiva acciden nassima attenzione all'interno del corpo a eventuale sconn ccessiva acciden nassima attenzione all'interno del prese, nanutenzione di pr lveoli delle prese, nanutenzione, prov e prese e le spin nche se non prese i bruciature o dar ualificato. ullaccio apparecchi utensili su prese i ccertare che: interruttore di avv interruttore di avv interruttore di avv interruttore del corp come collegare e orrente si deve se nediante l'impugna | necessario che venga riditenditori, tamburi avvolgica un caso, comunque, è considi tenderne la parte in esu sere disposti parallelamen devono essere sollecitati a ciati su spigoli vivi o su mat si. ione: utilizzazione. Prima re che i cavi di alimentazioni resentino parti logore ne non deve essere riparato li caratteristiche identiche aci sativamente vietato. Il con le mani ba e i cavi di alimentazione (rorie) devono essere accuta ed in gomma si deterioranti. I collegamenti volanti di collegamenti a presa e sporotezione IP 67 e dovranne: temperature di esposizio vi non deve superare la tere re quelli flessibili in posa fissi sacavo svolge la duplice funo della spina e della presa (essione tra i cavi ed i mora talmente esercitata sul contenta e a tere e a togliere la tensione e che avessero subito forte entano danni apparenti: tutti prese o spine: verifiche e convanno tenuti puliti e asciutti vvedere a togliere la tensione e che avessero subito forte entano danni apparenti: tutti neggiamenti, dovranno esi fiature elettriche. Non devonin tensione. In particolare, porio della macchina o utena monte della presa sia "aperica: sospensione temporari re tolta l'alimentazione all'alimente evitare di tendere il cutura della spina stessa. Perio della spina stessa. Perio della spina stessa. | otto al minimo vo con prese sentito deposita bero. In participate alle vie di piegamenti di reriali caldi o la di utilizzare ne della stessa ell'isolamento. con nastri iso dopera di perse devono essere gnate o stando dell'apparecchi ratamente ripino rapidamenti evono essere posione. La tempe in presenti sia sull'impianto di prote setti degli spiriavo. Deve, presenti sia sull'impianto. i urti, andranri e all'impianto. i urti, andranri e rerio la delle lavori presenti sia sull'impianto. i urti, andranri e sere sostituite o mai essere i rima di effettua sile sia "apererto" (assenza delle lavori praecchiatura ravo; occorre, i reseguire una reseguire una sile sia "apererto" (assenza reseguire una reseguire una sile sia "apererto" (assenza reseguire una sile sile sia "apererto" (assenza reseguire una sile sile sia "apererto" (assenza reseguire una sile sile sile sile sile sile sile sile | adottare:  o lo sviluppo libero del cavo incorporate o altri strumenti are bidoni, attrezzi o carichi in colare, per quanto possibile, i li transito. Inoltre, i cavi di piccolo raggio né sottoposti a asciati su pavimenti sporchi di un'apparecchiatura elettrica, a e quelli usati per derivazioni Qualora il cavo apparisse olanti adesivi, ma va subito conale specializzato. L'uso dei e protetti adeguatamente e si o con i piedi sul bagnato. iatura e/o quelli usati per le puliti e riposti, in quanto gli e a contatto con oli e grassi. evitati, per quanto possibile. essere realizzati con prese e izionati fuori dai tratti interrati. ratura sulla superficie esterna 0 °C per cavi flessibili in posa e al di sotto dei -25 °C. ezione contro la penetrazione, ), di polvere e liquidi e contro notti causata da una tensione pertanto, essere prestata la e spine che sulle prese. otti delle spine, così come gli guire i controlli e la eventuale no accuratamente controllate, mostreranno segni anche lievi facendo ricorso a personale mserite o disinserite macchine are un allacciamento, si dovrà di tensione alla presa). azioni. Durante le interruzioni azioni. Durante le interruzioni |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 17 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



R LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNO 2013 D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

| Interferenza riscontrata:                          | Cause/effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                              | Fattore di<br>rischio<br>(PxD) | Provvedimento da adottare:                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se r espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettrici visibili, in particolare:  - il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zon conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rotti dell'isolamento);  - la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento questo all'impianto di terra.  Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavo occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave.  Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mol portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devo essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttor marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie l'uso. |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Da rischio<br>meccanico                            | Uso di macchine<br>con relative parti<br>in movimento<br>inadeguate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE e dotate di protezioni fisse o amovibili di sicurezza; costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo.                                                       | trascurabile                   | Obbligo di utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica . Non rimuovere le protezioni previste dal costruttore; utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale di uso e manutenzione. |
| Da caduta di<br>persone dall'alto                  | Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri Concomitanza di personale ditta e personale A.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per garantire protezioni (es. parapetto "normale" da 100 cm) e passaggi sicuri e segnalati vengono effettuate verifiche e manutenzioni periodiche gestite da personale qualificato.                                                                |                                | Organizzare le lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H > 2 metri) con idonei sistemi (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme).  Evitare concomitanze con il personale dell'A.R. e transennare le aree sottostanti.                                              |
| Da caduta di<br>oggetti dall'alto o<br>trasportati | Caduta di oggetti<br>trasportati su<br>carrelli, ecc.<br>Infortuni<br>Movimentazione<br>manuale dei<br>carichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il personale dell'A.R. non deve trovarsi nell'area sottostante i lavori in altezza. Concordare con la coordinatrice modalità e tempi di intervento. Anche la coordinatrice, vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta. |                                | Obbligo di posizionare correttamente le merci, di utilizzare idonei contenitori e carrelli per il trasporto di attrezzi e materiali. Per la movimentazione manuale dei carichi attenersi alle regole sotto riportate.                                                                              |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | l 5               | Pagina 18 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| II Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



SARDEGNA - ANNO 2013
D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

*17 SETTEMBRE 2013* 

| PRESIDENZA                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interferenza<br>riscontrata:                                 | Ca                                                                                                                                                                                | ause/effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fattore di<br>rischio<br>(PxD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pro                                                                                                                                                                           | vvedimento da<br>adottare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | informa) il poble informa) il poble il poble il poble il abbia con movi adotti attre carico Movi evita adotti lavor movi un ca - è ir - è cri dista - può lavor Lo st - è e - può | mazioni, in par<br>peso di un cari<br>centro di grav<br>a una collocaz<br>movimentazio<br>vengono esegi<br>mentazione m<br>ta le misure de<br>zzature mecca<br>chi da parte dei<br>mentazione m<br>tre la movimer<br>ta le misure<br>ratori stessi i<br>mentazione m<br>re di lavoro or<br>possibile sana de<br>mentazione m<br>arico può costi<br>arico è troppo p<br>agombrante o co<br>n equilibrio inst<br>ollocato in una<br>cara dal tronco<br>o, a motivo della<br>forzo fisico può<br>ccessivo;<br>o essere effettu | rità o il lato più pesante ne ione eccentrica; ne corretta dei carichi e i ris uite in maniera corretta. nanuale dei carichi: obblighorganizzative necessarie o aniche, per evitare la nece i lavoratori. nanuale dei carichi: organizzative necessarie, mezzi adeguati, allo scomanuale di detti carichi. nanuale di un carico ad opeganizza i posti di lavoro in i | ione. Il datore :  I caso in cui i chi che i lavora di del datore ricorre ai me essità di una i azione del lavora de ricorre ai me espo di ridurre Nel caso ir era del lavorate modo che detti rso-lombari. La so-lombare ne caso del tron consistenza, caltro dorso-lomento di torsione ento di torsio | I contenuatori corro di lavoro. zzi appro moviment oro. Quale i lavorato zzi appro il rischie n cui la pre non p a movime a movime ii casi seg i; o maneg co; comportar       | to di un imballaggio ono se queste attività . Il datore di lavoro opriati, in particolare azione manuale dei ora non sia possibile ri, il datore di lavoro opriati o fornisce ai o che comporta la necessità di una può essere evitata, il entazione sia quanto entazione manuale di quenti:  giato ad una certa re lesioni per il seguenti casi: |
| Da caduta per<br>ostacoli e/o<br>pavimenti resi<br>scivolosi | Sve<br>acci<br>liqui<br>lubr<br>Pres<br>acq<br>pav                                                                                                                                | rsamento identale di idi e/o oli ificanti senza di ua sui imenti acoli sui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | corpo in posizione instabile.  Pavimenti antiscivolo;  Segnaletica direzionale e di sicurezza;  Controllo accessi a zona di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                  | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | al minimo<br>di alimen<br>attrezzati<br>passaggi<br>antiscivo<br>segnaleti<br>L'area cii<br>lavoro do<br>mantenu<br>ordine e<br>ogni riscl<br>cadute.<br>Eventual<br>che poss | e gli ostacoli, ridurre o la presenza di cavi atazione ed ure nelle zone di io; usare calzature lo; apporre ica mobile roostante il posto di ovrà essere sempre ta in condizioni di pulizia ad evitare nio di inciampi o i sostanze oleose cono causare enti o cadute                                                                             |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 19 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |

dovranno essere



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

| Interferenza riscontrata:                 | Cause/effetti                                                                                                                    | Misure di prevenzione                                                                                                                  | Fattore di<br>rischio<br>(PxD) | Provvedimento da adottare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                | immediatamente raccolte e/o assorbite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Da rischio<br>chimico                     | In caso di<br>sversamenti<br>accidentali                                                                                         | Per le attività in appalto,<br>non è previsto l'utilizzo di<br>sostanze chimiche<br>pericolose.                                        | trascurabile                   | Qualora si rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'A.R. Le sostanze impiegate dovranno essere corredate dalle schede di sicurezza e ogni prodotto utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Attuare le procedure d'emergenza. Gli sversamenti di prodotti chimici (carburante, oli, sostanze,) devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrale la zona di sversamento. |
| Da inquinamento elettromagnetico          | In caso di<br>superamento<br>della soglia di<br>non pericolosità                                                                 | Attività di monitoraggio e<br>controllo                                                                                                | <u>basso</u>                   | Qualora dovesse risultare un superamento della soglia di pericolosità indicata dalle normative in vigore, la ditta appaltante dovrà darne immediata comunicazione al committente, dando conveniente risalto al fatto che si è registrato un superamento delle soglie di sicurezza in relazione all'inquinamento elettromagnetico del sito cui si riferiscono le misurazioni.                                                                                                                                                                              |
| Da impiego di<br>sostanze<br>infiammabili | <ul> <li>In caso di<br/>sversamenti<br/>accidentali</li> <li>Contatto con<br/>superfici a<br/>temperatura<br/>elevata</li> </ul> | Utilizzo di liquidi<br>infiammabili;<br>Presenza di attrezzature<br>che possono produrre<br>scintille e/o utilizzo di<br>fiamme libere | basso                          | Attuare le procedure d'emergenza. Gli sversamenti di sostanze infiammabili devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrale la zona di sversamento. Deve essere evitato l'uso concomitante di prodotti                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 20 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

| Interferenza riscontrata:                               | Cause/effetti                                                                         | Misure di prevenzione                                                                                                                                                      | Fattore di<br>rischio<br>(PxD) | Provvedimento da adottare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                | infiammabili e di fiamme<br>libere o di apparecchi in<br>grado di produrre scintille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Da utilizzo di<br>attrezzature o<br>strumenti taglienti | Utilizzo lame di<br>macchinari o<br>strumenti taglienti                               | Utilizzare attrezzature e<br>strumenti di tipologia<br>appropriata al lavoro da<br>svolgere, di qualità<br>adeguata e in modo<br>corretto.                                 | basso                          | Non lasciare mai parti<br>sporgenti che potrebbero<br>causare ferite, lacerazioni o<br>contusioni a persone che<br>transitano nella zona.<br>Delimitare la zona di<br>intervento.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Da rischi<br>strutturali                                |                                                                                       | Le strutture dell'A.R. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.                                                                     | trascurabile                   | Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'aggiudicataria secondo la normativa di legge), o da ostacoli pericolosi sui percorsi di esodo.                                                                                                                                                                                                   |
| Da rumore                                               | Uso di<br>attrezzature<br>rumorose                                                    | Non sono presenti<br>lavorazioni o attrezzature<br>con livelli di rumorosità<br>superiori a 80 dbA                                                                         | <u>trascurabile</u>            | Utilizzo di attrezzature a<br>bassa emissione sonora<br>marcate CE, confinamento<br>delle aree (es. chiusura<br>porte, pannelli<br>insonorizzanti.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Da rischio incendio                                     | Esodo forzato<br>Inalazione gas<br>tossici<br>Ustioni<br>Utilizzo di fiamme<br>libere | Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). Addestramento antincendio del personale dell'A.R. Procedure di emergenza. | alto                           | Divieto di fumo e utilizzo fiamme libere. Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal PEE (Piano Emergenza Evacuazione) aziendale. Nel caso di utilizzo di saldatrici o attrezzature che provocano scintille, occorre garantirne l'utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza. |
| Da incidenti e/o<br>investimenti di<br>persone e mezzi  | Utilizzo dei mezzi<br>di trasporto<br>(carrelli,<br>transpallet)                      | Utilizzo di idonei mezzi<br>rispondenti alle vigenti<br>normative, sottoposti a<br>regolare manutenzione<br>come previsto dal<br>costruttore nel manuale                   | basso                          | Rispetto di bassissima<br>velocità di movimento,<br>attivazione di segnalazione<br>sonora e luminosa di<br>presenza e transito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 21 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

| Interferenza riscontrata:              | Cause/effetti                                                                      | Misure di prevenzione                                                                          | Fattore di<br>rischio<br>(PxD) | Provvedimento da adottare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                    | d'uso e manutenzione,<br>utilizzato da personale<br>adeguatamente istruito e<br>formato        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Da presenza in concomitanza di persone | Visitatori,<br>personale ditta,<br>personale di altre<br>ditte e personale<br>A.R. | Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale. Protezione postazioni di lavoro. | medio                          | I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali imballati in dipendenza dell'attività. Perimetrale la zona. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | <b>5</b>          | Pagina 22 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **ULTERIORI POSSIBILI INTERFERENZE**

| Descrizione                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provvedimento adottato                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori eseguiti<br>all'interno                         | Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di accordo di coordinamento tra l'impresa aggiudicatrice e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell'azienda committente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In caso di interferenze,<br>i lavori saranno eseguiti<br>in orari diversi.                                                                                                                |
| Esecuzione dei<br>lavori durante<br>l'orario di lavoro | Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività appaltate, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione e dovranno essere fornite informazioni (anche per accertare l'eventuale presenza di persone con problemi di salute: asma, mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. L'impresa aggiudicataria, preventivamente informata dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite. | L'impresa deve Preventivamente informare il proprio personale che dovrà attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite dopo visione del DVR specifico della ditta appaltatrice |
| Interventi sugli<br>impianti elettrici                 | Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici deve essere comunicato ai competenti uffici.  Per gli interventi sugli impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.  Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.                                                                                                                                                                                                                           | Tutte le interruzioni<br>saranno tempestivamente<br>segnalate al personale<br>regionale                                                                                                   |

#### Devono essere evitate/i/o:

- le lavorazioni o attività che siano causa del rischio vibrazioni meccaniche che possono interessare lavoratori impegnati in altre attività;
- le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di corpi/schegge che possono interessare lavoratori impegnati in altre attività;
- le movimentazioni di materiali in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni;
- il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento;
- lo spargimento di liquidi a pavimento che possano causare il rischio di scivolamento;
- l'utilizzo improprio di arredi di proprietà dell'Amministrazione contraente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.
- la rimozione di carter di protezione di organi in movimento con il conseguente rischio di cesoiamento/convogliamento/trascinamento.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 23 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO**

I singoli intereventi devono essere effettuati nel rispetto della procedura esposta nel contratto e nel presente documento per il tramite di un'autorizzazione scritta allo svolgimento del lavoro.

Il personale del sito di riferimento informerà il personale della ditta aggiudicataria circa i rischi presenti e le disposizioni di sicurezza in vigore nel sito stesso.

### COSTI RELATIVI AI RISCHI INTERFERENZIALI DELLA SICUREZZA

L'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/08 e l'art. 86 del codice dei contratti pubblici, prevede che vengano individuati specificatamene i costi della sicurezza. Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture, anche al fine delle obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte anomale.

Sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale, attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, i costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Il costo stimato per gli oneri di natura interferenziale relativi agli adempimenti oggetto del presente documento è riportato nella tabella seguente e non è soggetto a ribasso.

| Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze                                                 | Unità<br>misura | Costo<br>totale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Riunione di Coordinamento e informazione<br>nel numero di almeno n.2 iniziali e successive<br>n.1 ogni 6 mesi per un minimo di n.5 riunioni | a riunione      | € 500,00        |
| Delimitazione provvisoria di zona pericolosa con<br>doppio nastro di polietilene bianco/rosso e<br>relativi paletti di sostegno in ferro    | 50 m            | € 250,00        |
| Cartello monitore con cavalletto                                                                                                            | n°5             | € 150,00        |

Totale € 900.00

La stima dei costi dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Sarà cura della ditta appaltatrice produrre idonea documentazione attestante l'avvenuto impegno economico sostenuto per gli adempimenti oggetto del presente documento.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 24 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

17 SETTEMBRE 2013

# INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi è redatto a carico del Datore di Lavoro dell'Amministrazione contraente. L'Aggiudicataria potrà proporre aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità di fornitura del servizio e sulle possibili interferenze.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 25 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



D.U.V.R.I.

Ed. 01 - Rev. 00

*17 SETTEMBRE 2013* 

# **ELENCO ALLEGATI AL DUVRI**

| ALLEGATO | DESCRIZIONE                                                                      | Ed. | Rev. | Data       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|
| Α        | D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O<br>SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE | 01  | 00   | 17/09/2013 |
| В        | INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA<br>AGGIUDICATARIA                              | 01  | 00   | 17/09/2013 |
| D        | MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE<br>APPALTATRICI                        | 01  | 00   | 17/09/2013 |
| J        | CONTRATTO DI APPALTO E SCHEDA TECNICA<br>LAVORI                                  | 01  | 00   | 17/09/2013 |
| K        | IMPORTO GARA E AGGIUDICATARIA                                                    | 01  | 00   | 17/09/2013 |
| Y        | VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E<br>COORDINAMENTO                        | 01  | 00   | 17/09/2013 |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 26 di 26 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2012

Il presente documento ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

In esso vengono definite le misure da adottare per eliminare o, laddove non sia possibile, ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza temporale prevista, delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le aziende appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare al fine di eliminare o dove non possibile ridurre al minimo i rischi correlati alle interferenze.

Prima dell'affidamento di lavori in appalto, il datore di lavoro committente ha l'onere ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica, finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischio da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente)
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da utilizzare
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.)
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso.

Le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di lavoro Committente, attraverso riunioni di coordinamento, prima e durante

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 1 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2012

l'esecuzione delle opere. Durante tali riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende appaltatrici, i lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008).

Durante l'esecuzione delle attività, le aziende appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare, preventivamente ed in tempi utili per consentire l'adozione delle necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività, da parte di aziende appaltatrici e lavoratori autonomi, non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente, o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le aziende committenti e per le aziende ed i lavoratori autonomi appaltatori.

Le aziende appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure e procedure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

In merito ai servizi di fornitura, la determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevede che si possa escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI, e la conseguente stima dei costi della sicurezza, nel seguente caso:

"la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (....omissis....)".

Nel caso specifico si ritiene non possa essere considerata tale ipotesi essendo stata prevista anche l'installazione della predetta apparecchiatura oltre che la messa in funzione della stessa, e

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 2 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2012

quindi attività che possono generare interferenze con i lavoratori della Stazione Appaltante e/o altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi e/o altri utenti eventualmente presenti.

### **DEFINIZIONI RICORRENTI**

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo <u>l'art. 2 D. Lgs. 81/08</u>:

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e li partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 3 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2012

**Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

**Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Igs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Addetto ai servizio di prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei professionali di cui all'articolo 32 D. Igs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

**Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

**Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 4 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

**Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

**Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

### SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

### II D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce:

- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono:

• Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 5 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

- Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.
- Ingestione: può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o dei cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione con danni anche gravi.

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:

- Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti
- **Comburenti** (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, possono addirittura esplodere
- Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione basso
- Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo allontanamento della sorgente
- Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità
- **Molto tossici** (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di .piccolissime quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche
- **Tossici** (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche
- **Nocivi** (Xn): tono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto tossiche o tossiche
- Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi
- Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
- Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle
- Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione
- Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.

In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che:

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 6 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito. Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario).

Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso.

Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze). Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 7 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

### D Lgs 81/2008

# Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

- 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

# Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

# Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 8 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 9 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                |



# D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

### OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E DEI LAVORATORI

Ai sensi dei disposti dell'artt. 18 e 19 del D Lgs 81/08, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

# Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto:
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- I) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 10 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| II Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



## **ALLEGATO A**

## D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35:
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

## Articolo 19 - Obblighi del preposto

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | l 5               | Pagina 11 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



## **ALLEGATO A**

## D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE

Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I lavoratori devono invece rispettare i seguenti obblighi.

## Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 12 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |



## **ALLEGATO A**

D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE Ed. 01 - Rev. 00

A

17 settembre 2012

Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro e dei lavoratori alle disposizioni ed agli obblighi indicati nel D. Lgs. 81/08. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell'appalto.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 13 di 13 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |                 |

# Ed. 01 - Rev. 00

# REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENTZIA PRESIDENZA

Dati generali

Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni

# ALLEGATO B

# INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

17 settembre 2013

Il datore di lavoro dell'impresa dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, riportata in fac simile qui di seguito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali.

| Ragione Sociale       |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                                       |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sede Legale           |                          |                                              |                                       |
| Via/Piazza            |                          | n n CAP                                      |                                       |
| Comune                |                          | Provincia CAP                                |                                       |
| Tel                   | Fax                      |                                              |                                       |
| E-mail                |                          |                                              |                                       |
| PARIIIA I.V.A. n.     |                          |                                              |                                       |
| CODICE FISCALE        |                          |                                              |                                       |
| Iscrizione C.C.I.A.A  | •                        |                                              |                                       |
| Posizione INPS        |                          | sede di                                      | <del></del>                           |
| Posizione inail       |                          |                                              |                                       |
| Datore di lavoro      |                          |                                              | <del></del>                           |
| RSPP                  |                          |                                              |                                       |
| Medico Competente     | )                        | anismo Territoriale Specifico                |                                       |
| RLS o dichiarazione   | e di adesione all'Orga   | anismo Territoriale Specifico                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                       |                          |                                              | <del> </del>                          |
|                       |                          |                                              |                                       |
| Responsabile          |                          |                                              |                                       |
| Numero dei lavorato   | ori che svolgeranno l    | l'attività presso i locali del Committente _ | <del> </del>                          |
|                       |                          |                                              |                                       |
|                       |                          |                                              |                                       |
| Dati lavoratori Ditta |                          |                                              |                                       |
|                       | ri che svolgeranno l'a   | attività presso i locali del Committente     |                                       |
|                       | •                        | •                                            |                                       |
| COGNOME               | NOME                     | MANSIONE SVOLTA                              |                                       |
|                       |                          |                                              |                                       |
|                       |                          |                                              |                                       |
|                       |                          |                                              |                                       |
|                       |                          |                                              |                                       |
| II nersonale della F  | )itta è stato idonean    | mente informato e formato sui rischi sp      | ecifici della propria                 |
|                       |                          | ez IV artt 36 – 37 del D.Lgs 81/08)          | comer dena propria                    |
| si 🗆 no 🗆             | i scrisi aci capo ili sc | 62 1 V and 66 67 del B.Egs 61/66)            |                                       |
| 31 110 1              |                          |                                              |                                       |
| - il nersonale che    | svolge l'attività pres   | sso gli ambienti del Committente, in re      | annalto e                             |
|                       |                          | posita tessera di riconoscimento (ai sen     |                                       |
|                       |                          | data di fotografia e contenente le genera    |                                       |
| l'indicazione del dat |                          | data di fotografia e contenente le genera    | iila dei iavoralore e                 |
|                       | ore or lavoro            |                                              |                                       |
| si □no □              |                          |                                              |                                       |
|                       |                          |                                              |                                       |
| A cura del Servizio r | per la Salute e la Sicur | ezza sul Servizio Prevenzione e Protezione   | dai                                   |
| Lavoro                |                          | Rischi                                       | Pagina 1 di 2                         |

Ing. Franco Bacci

# REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENTZIA PRESIDENZA

Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni

## **ALLEGATO B**

# INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ed. 01 - Rev. 00

B

17 settembre 2013

| Descrizione de (Compresa un                           |                              |            |                  |           |                                   |                      |                       | ta<br>ranno utilizzate) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      |                       |                         |
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      |                       |                         |
|                                                       | ezzi e delle a               | ittrezzat  | ture c           | he verra  |                                   | ıti/e nello          | svolgimento           | o dei lavori spe-       |
| cificando e dis<br>Modello                            | Marca                        | elli di pr | roprie<br>N°s    |           | Data uli<br>calibraz<br>/verifica | ione                 | di proprietà<br>Ditta |                         |
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      | si □ no □             |                         |
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      | si □ no □             |                         |
| Allegare la do<br>ai sensi della r<br>Rischi specific | normativa vig                | ente, di   | macc             | hine, att | rezzature o d                     | dichiarazi           | one .                 | à alle disposizion      |
| Rischio specifi                                       | ico                          | IR *       |                  | Note      |                                   |                      |                       |                         |
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      |                       |                         |
|                                                       | e di rischio – L<br>sure che |            | a Alto<br>riteng |           | dio = M, Bass<br>necessarie       |                      | eliminare             | le interferenz          |
| DPI in dotazio                                        | ne ai lavorato               | ri nello   | svolg            | imento d  | lell'attività de                  | lla Ditta            |                       |                         |
| DPI / caratter                                        | istiche                      |            | Lav              | orazioni  | / Fasi di impi                    | ego                  |                       |                         |
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      |                       |                         |
| I DPI forniti a<br>capo II art. 74,                   |                              |            |                  |           |                                   | ioni legis<br>no □   | slative, così o       | come previsto da        |
| Altre informazi                                       | ioni che la Dit              | ta ritien  | e opp            | ortuno f  | ornire al com                     | mittente             |                       |                         |
|                                                       |                              |            |                  |           |                                   |                      |                       |                         |
| Elenco docum                                          | entazione alle               | egata      |                  |           |                                   |                      |                       |                         |
| A cura del Ser<br>Lavoro                              | vizio per la Sa              | lute e la  | Sicure           | ezza sul  | Servizio Preve                    | nzione e l<br>Rischi | Protezione dai        | Pagina 2 di 2           |

Ing. Franco Bacci



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

D

17 settembre 2013

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

- L'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna e esistente, o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta Committente.
- 2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza e all'adozione di tutti provvedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori ed evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
- 3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
- 4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo e la ditta appaltatrice rilascerà dichiarazioni di questo ove necessario e/o richiesto.
- 5. La ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni e alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
- 6. Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
- 7. E' facoltà della ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrano le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'autorità competente sia, agli effetti contrattuali, nei confronti della ditta committente.
- 8. Al momento dell'accesso in azienda di nuovo personale, oltre a quello segnalato dalla ditta appaltatrice, sarà cura della ditta appaltatrice stessa fornire preventivamente copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 1 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



### MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013



## **RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'Aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi evento provocato, direttamente o indirettamente, nell'espletamento della fornitura affidata che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente.

## **ASSICURAZIONI INPS E INAIL**

Lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di affidamento del servizio oggetto dell'Appalto.

#### **SUBORDINAZIONE**

Durante l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto l'Aggiudicataria sarà libera da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale.

#### **TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

Ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. u) del D Lgs 81/08 i lavoratori dell'Aggiudicataria devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro).

I lavoratori sono tenuti ad esporre in vista detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo a lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

## **COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Aggiudicataria rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra l'Amministrazione contraente e l'Aggiudicataria.

Nello svolgimento del servizio l'Aggiudicataria deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente e preoccuparsi di assicurare, oltre alla propria sicurezza, anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti dell'Amministrazione contraente e del pubblico eventualmente presente presso i luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente stessa.

#### INTERVENTI

Al termine di ogni intervento effettuato presso le Amministrazione contraente al fine di fornire il servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicataria deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 2 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013



#### **SOSPENSIONE DEI LAVORI**

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

## PERTINENZE ESTERNE/INTERNE DEI SITI NEI QUALI È FORNITO IL SERVIZIO

Le strutture presso le quali sarà fornito il servizio sono ubicate sul territorio della Regione e possono avere sia pertinenze esterne di proprietà che essere prive di pertinenze e comunicare direttamente con la pubblica via.

All'interno delle pertinenze esterne degli edifici che ne sono dotati, l'Aggiudicataria deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi e deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d'uomo.

È fatto divieto all'Aggiudicataria di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.

Sarà cura dell'Aggiudicataria vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio degli stessi, quali ad esempio l'eccessiva velocità, le mancate precedenze, la guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc..

Se le strutture presso le quali sarà fornito il servizio sono dotate di aree di pertinenza esterne, lo scarico ed il carico di materiali dagli/sugli automezzi dell'Aggiudicataria dovrà avvenire in aree preventivamente concordate con l'Amministrazione contraente.

Se gli edifici oggetto del servizio non sono dotati di aree di pertinenza esterne lo scarico ed il carico di materiali dagli/sugli automezzi dell'Aggiudicataria avverrà sulla pubblica via, per cui è a carico dell'Aggiudicataria il rispetto e l'applicazione delle norme previste dal codice della strada, oltre che la massima prudenza al fine di evitare intralcio alla circolazione, cause di possibili incidenti, ostacolo all'accesso dell'edificio dell'Amministrazione contraente, blocco al passaggio di mezzi di soccorso, ecc..

In caso di presenza di cancelli/portoni/sbarre automatiche di accesso alle pertinenze esterne degli edifici l'Aggiudicataria deve attuare cautele nelle fasi di apertura/chiusura evitando rischi di cesoiamento, trascinamento, schiacciamento che gli stessi possono comportare, pur in presenza dei necessari dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa.

Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.

## **VIE DI FUGA, USCITE DI EMERGENZA E VIE DI TRANSITO**

L'Aggiudicataria che interviene nei siti dell'Amministrazione contraente deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza (impianto di allarme, ecc.) e, laddove redatte, delle planimetrie di emergenza degli edifici, comunicando all'Amministrazione contraente eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento del servizio.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D                 | Pagina 3 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013

Deve essere evitato:

- l'abbandono o il deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc., che possano quindi interferire con situazioni di emergenza;
- l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone o ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente;
- il deposito di materiali in prossimità di eventuali porte tagliafuoco autorichiudenti o eventuali portoni tagliafuoco autorichiudenti che separano tra di loro i vari compartimenti resistenti al fuoco; ciò può determinare l'impossibilità di autochiusura delle porte/portoni con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti dalla normativa di prevenzione incendio;
- la rimozione di parapetti, botole di tombini, grate di protezione, piani di calpestio, ecc. con il conseguente rischio di caduta dall'alto per le persone.

Occorre inoltre fare attenzione a non scivolare perché i pavimenti potrebbero essere bagnati o scivolosi; porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

## ANTINCENDIO, PIANO DI EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

Gli edifici in cui viene svolto il servizio o la fornitura possono essere a rischio di incendio basso, medio o elevato, così come definito dal D.M. 10 marzo 1998.

Sarà cura dell'Aggiudicataria prendere visione del piano di emergenza o delle procedure di emergenza redatte dall'Amministrazione regionale.

Nella maggior parte degli edifici, a parete sono affisse le planimetrie con indicate:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
- il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili:

Senza che le seguenti indicazioni siano da considerarsi esaustive delle possibili condizioni di rischio verificatesi in situazioni di emergenza, si ricorda che in caso di emergenza si deve:

- mantenere la calma:
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova, seguendo senza correre il percorso di esodo;
- non urtare e non spingere le altre persone;
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
- durante la fuga non cercare le altre persone;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;
- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta, seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
- non usare ascensori o montacarichi, laddove presenti;

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 4 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013

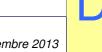

- non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione:
- attendere al punto di raccolta che il personale incaricato del controllo delle presenza abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
- non intralciare le operazioni di soccorso;
- rientrare nell'edificio solamente quando ne hanno dato indicazione i responsabili dei soccorsi. Inoltre, in caso di incendio:
- se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
- aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
- se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
- se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o procedendo carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato:

Sarà cura dell'Amministrazione contraente comunicare all'Aggiudicataria, su sua richiesta, i nominativi dei i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza.

È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc..

## **DIVIETI CONNESSI CON IL RISCHIO DI INCENDIO**

Nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco (scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche, attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, ecc.). Si potranno utilizzare fiamme libere per effettuare operazioni di saldatura e simili solo dopo aver richiesto il permesso all'Amministrazione contraente specificando dove saranno utilizzate le fiamme libere e per quale motivo.

È fatto divieto di introdurre negli edifici materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione all'Amministrazione contraente. Inoltre l'Aggiudicataria dovrà concordare con l'Amministrazione contraente il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

Nelle immediate vicinanze di eventuali apparecchiature di ricarica delle batterie (esempio carrello elevatore, pulisci pavimenti, ecc.) per una distanza di 0,5 m dalle batterie c'è una zona pericolosa nella quale si possono formare atmosfere esplosive. In tale zona pericolosa è vietata la presenza di fiamme, scintille, archi o dispositivi incandescenti (temperatura massima di superficie di 300 °C). Quando si lavora in prossimità delle batterie si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche.

#### SISTEMI DI ALLARME

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | l 5               | Pagina 5 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013

A seconda delle caratteristiche degli edifici dell'Amministrazione contraente, il sistema per dare l'allarme in caso di emergenza può essere rappresentato da:

- sistema di rivelazione automatica di incendio, integrato con un sistema di allarme a comando manuale, costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena udibile in tutta l'area dell'edificio interessata dall'emergenza;
- pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena udibile in tutta l'area dell'edificio interessata dall'emergenza;
- metodo vocale "porta a porta": il personale allo scopo incaricato si reca in tutti i locali dell'edificio occupati da persone e trasmettere l'ordine di evacuazione informando i presenti dell'evento calamitoso in atto.

È a carico dell'Amministrazione contraente concordare con l'Aggiudicataria ogni eventuale ulteriore sistema di allarme in conformità a quanto previsto nell'allegato IV del D.M. 10 marzo 1998.

## BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.

Attrezzature e materiali utilizzati dall'Aggiudicataria dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, uscite di emergenza e si deve disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

#### **SERVIZI IGIENICI**

L'Aggiudicataria può utilizzare, laddove presenti, i servizi igienici degli edifici dell'Amministrazione contraente, salvo differenti accordi con la stessa. L'uso dei servizi igienici è subordinato al rispetto della pulizia e del decoro.

## **IMPIANTI ELETTRICI**

L'utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente. L'Aggiudicataria deve:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione:
- utilizzare l'impianto elettrico degli edifici secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

È ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi causati da presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario devono essere utilizzate prese a spina con adeguato grado di protezione IP.

L'uso di prolunghe, prese multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con l'Amministrazione contraente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D'anda'           | Pagina 6 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013

particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate. I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canale passacavi e schiene d'asino di protezione.

L'Aggiudicataria deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con le caratteristiche dell'impianto elettrico che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati allo stesso.

Le lavorazioni o attività di intervento su parti elettriche (effettuate solamente da lavoratori esperti e adeguatamente formati) devono essere autorizzati dall'Amministrazione contraente, in particolare mentre gli impianti elettrici sono utilizzati da altri lavoratori. È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge, al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.

Ai sensi del D.M. n. 37/2008, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro dell'Amministrazione contraente, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

#### INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Eventuali interruzioni dell'energia elettrica andranno sempre concordate con l'Amministrazione contraente al fine di non causare problemi o blocchi inattesi delle attività presenti nell'edificio. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

#### **SEGNALETICA DI SICUREZZA**

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto deve essere affissa la segnaletica di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio; questa deve essere in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi. Qualora tale segnaletica, espressamente non sia prevista da apporsi a cura dell'Aggiudicataria, o risulti carente o inadeguata, sarà cura dell'Amministrazione contraente di assicurarne l'adeguamento.

L'Aggiudicataria deve, eventualmente, porre in essere tutta la cartellonistica necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.

#### **MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE**

E' fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare ed avvicinarsi a macchine, impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione contraente senza la preventiva autorizzazione delle stesse.

È inoltre fatto divieto di sostare in prossimità dei macchinari o intervenire sugli stessi se non previa preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D'anda'           | Pagina 7 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

17 settembre 2013

È fatto divieto di abbandonare macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature.

È obbligatorio per l'Aggiudicataria garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.

#### **LUOGHI A RISCHIO DI ESPLOSIONE**

In presenza di eventuali luoghi con rischio di esplosione, sarà a carico dell'Amministrazione contraente fornire all'Aggiudicataria tutte le necessarie indicazioni in merito.

#### PRODOTTI CHIMICI

Per tutti i prodotti chimici, eventualmente, utilizzati dall'Aggiudicataria si devono possedere le schede di sicurezza e l'Aggiudicataria deve attenersi alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione dell'Amministrazione contraente su sua specifica richiesta.

È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto prodotti chimici pericolosi (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione contraente.

È fatto divieto di utilizzare qualsiasi prodotto chimico di proprietà dell'Amministrazione contraente se non previa preventiva autorizzazione da parte della stessa.

È fatto divieto di utilizzare in maniera impropria prodotti chimici tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di prodotti chimici in zone non autorizzate, miscelazione di prodotti chimici non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei prodotti chimici con contenitori non adequatamente etichettati, ecc.).

Qualora nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente siano presenti prodotti chimici che possano essere dannosi per la salute dei lavoratori dell'Aggiudicataria (ad esempio prodotti chimici aerodispersi), sarà a carico dell'Aggiudicataria la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali, su espressa indicazione dell'Amministrazione contraente.

## **RUMORE**

Non si esclude che l'espletamento dell'appalto, in alcuni casi, possa anche avvenire in luoghi di lavoro rumorosi.

Sarà a carico dell'Aggiudicataria la fornitura di idonei inserti auricolari o cuffie di protezione dell'udito per i suoi dipendenti che per qualsiasi motivo dovessero rimanere esposti al rumore prodotto dai macchinari o impianti dell'Amministrazione competente.

## **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Aggiudicataria deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile dell'Amministrazione contraente.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | l 5               | Pagina 8 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



## MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

Ed. 01 - Rev. 00

D

17 settembre 2013

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori dipendenti tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I dipendenti dell'Aggiudicataria e dell'Amministrazione contraente dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | l 5               | Pagina 9 di 9 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



# **ALLEGATO K**

## IMPORTO GARA E AGGIUDICATARIA

Ed. 01 - Rev. 00

K

## FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DMR PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNO 2013

17 settembre 2013

| TIPOLOGIA                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul><li>□ Lavori</li><li>□ Servizi</li><li>□ Fornitura</li><li>∨ Misti</li></ul> | FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DMR PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA |
| IMPORTO GARA                                                                     |                                                                                                                   |
| AGGIUDICATARIA                                                                   |                                                                                                                   |
| PREZZO DI<br>PRESTAZIONE                                                         |                                                                                                                   |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D'antil           | Pagina 1 di 1 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |



# **ALLEGATO Y**

## VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Ed. 01 - Rev. 00

Y

17 settembre 2013

# Verbale della riunione di cooperazione e coordinamento

(Art. 26 - Comma 2 del D. Lgs. 81/08)

| In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| ha ricevuto dal Committente Regione Autonoma della Sardegna                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |  |
| in data presso la sede del Committente via                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |  |
| si sono riuniti - per il Committente                                                                                                                                                                                                                                                          | •••••                                                   |  |
| per l'Impresa appaltatrice                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |  |
| allo scopo di reciproca informazione riguardant  – i rischi connessi all'attività prevista dall'appa  – i rischi derivanti dalle attività lavorative svol  – le interferenze tra le attività In relazione a quanto sopra premesso sono sta  – i rischi connessi all'ambiente di lavoro e le i | alto<br>te nell'ambiente di lavoro<br>ati evidenziati : |  |
| Firma per il Committente <b>Sig</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | ······································                  |  |
| per l'Impresa appaltatrice <b>Sig.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |  |

| A cura del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul<br>Lavoro | D:                | Pagina 1 di 1 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Il Responsabile: Dott.ssa Maria Bonaria Aroni                  | Ing. Franco Bacci |               |